

## La vita del glorioso san Francesco da scesi



Lume folo onde ogni lume uiene
o ricepto di uita eterna mente
o somo ben donde uiene ogni bene
questo uede ciascun uisibil mente
che un sol regge le parti serene
& da ghouerno alla trrestra gente
& chi possa et chiama ilbasso ingegno
chi possa et sia della sua gratia degno

Tanto chi possa recitare in rimai di san francesco et suoi gravitorments questo volendo far bisogna prima che chi ci puo contradir sici consenti in san francesco spero esqual so stima che pregherra il signor che mi consenti chio scriva cosa che piaccia a cole ro che stimon la virtu piu chel thesoro Prima che san francesco pouerello fusse per sactita mai conosciuto portaua indosso di sacco un mantello douunche per ascesi era ueduto era tenuto di pocho ceruello stratiato come pazo o come muto & qualche uolta ueniua una furia di scelerati ognuno a fargli ingiuria

Qualchun diceua per piu diligione queste sigluolo dun nostro mercatante elqual si chiama pietro bernardone un pessimo usuraio riccho egnorante posaccostaua et dauagli un recchione cosi seccion piu uolte el sigimiliante & per lesu duanni su stratiato che huomo alcunnon lo uide adirato

Haueual pouerel gran desidero disomigliar giesu ne sua affanni el uerbo eterno che uedeual uero la gratia gli dono et que duanni intucto ascessi non su utupero che sacto non glususse per que panni po per diuin myster co grande amore lo conuito da scessi un gran doctore

El primo fegno che fussi ueduto della sua fanctita et di sua uita sendo messer bernardo un huo saputo & riccho di thesor cosa insinita & dello stato suo piu che douuto la corte che teneua era pulita renuntio lo stato allaltra gente & limosine se del suo ualsente

Da poi san francesco ando a trouare & dixe che uoleua allui feruire & san francesco nol uolse acceptare quantunche sussi lieto del uenire maglirispose esi uuol prima andare aluescouado sa messa a udire & quel chedio diratanto sareno chaltro non si uuol sar ne piu ne meno

Affai piacque la grata risposta
che sece el pouerel al gran do ctore
al uescouado andorno senza sar sosta
stando alla messa con molto seruore
douel uangel se lor questa proposta
che gia mai poi usci a lor del core
se saluo sigluol mio uuoi esser tu
te abandona et seguita iesu

da

do

110

(01

81

int

Con

elde

mill

&a

nati

che

con

&p

Etfeci

chet

& an

diver

chea

afrai

Reo

chaff

Intude

nolfer

elnost

dodic

cialcu

non ch

elcibo

cercan

Infrado

giuda

& lani

& fan

deluo

nellom

el qual chiama

Otu che leggi gusta quanta gratia fa iesu christo a chi ha ferma sede & chi per la ragione el senso stratia el miser corpo peccator si uede chi porta in pace poi sualma satia di salir su nel ciel che si possiede per chiunche hal corpo per nimico come fa san francesco per antico

Come iesu duanni ando pel mondo in forma humana et semp su stratiato cosi el pouerel su si tibondo dessere a suo martyri a simigliato se per ascesi era gnun uagabondo douunche el pouerello haue scontrato gli sace male et chi peggio saceua desser da piu che glialtri e si teneua

El buon iesurche uosse digiunare quaranta di secondo la scriptura & cosi el pouerel uolle anche sare dopol digiuno penitenza scura fecesi in sun unisola portare in quaranta di ma uide creatura la passion di iesu piansetanto che uiuo stecte di spirito sancto

Nellago di perugia e/lisolecta disabitata et quiui el pouerello non so se si passo colla barehetta o se si frasche una sua capannetta et nessun non sape douera quello doppo quaranta di ui su trouato come piacque a iesu signor beato Etfu trouato da un pelcatore fedel feruo di dio nella fuarte da mezo lago uide lo fplendore douera la capanna in quella parte uolfe la barcha fua con grande amore come fi truoua nellantiche carte & uide fan francesco con dolceza in mezo stare di quella chiareza

970

folla

nor!

ofta

ICO

tiato

ontrato

Comel buon pescator hebbe ueduto el dolce fraticel comegli staua mississimuia et coldiuino aiuto & a perugia presto senandaua narro la cosa et sugli si creduto che una procission ui sordinaua con ciptadini assai in compagnia & parte anchora della signoria

Et feciono a suo nome unoratoro che molti frati ui possono stare & anche poi in questo tenitoro diuerse habitation per habitare che acquistando tanto gran thesoro a frati bene assai uson di fare & e/quessuogho in tanta deuotione chassai ui uanno a far lor'oratione

In tucte le sue cose el pouerello
uolse nella sua uita somigliare
el nostro buon iesu: et perho quello
dodici frati elesse al cominciare,
ciascun di pouerta su meschinello
non chaltro al uicto non uolen pesare
el cibo lor da sera et da mattina
cercando andauan per gratia diuina

Infra dodici apostoli di christo giuda ui su el qual si simpiccho & lanima perdel superno acquistos & san francesco in questo el somiglio de suo dodici frati un su si tristo nellompiccharsi giuda escquito el qual si simpiccho nella sua cella chiamato fra giouanni da capella

Satio el buon lesu con cinque pani
cinque mila mortali et auanzone,
el pouerel uestiti de suo panni
de frati cinque mila raunone
essendo frati assai et luoghi strani
chapane secion di stuoie chachattone
da oggi al di che ui su ordinato,
chapitol delle stuoie eglie chiamato

Et inquel luogho egli haue predicato tanto che gliera gia hora di nona nel predicare eui fu capitato un frate predicator proprio in pfona quel che fanctifico et fu chiamato dal buon iefu per la fua uita buona & marauiglia grande fi.faceua che pro uedere a frati enon uedeua

Egliera gia passato mezo giorno quiui no era anchor ne pan ne uiuo estrat alpouerel eran dintorno & timorosamente a capo chino del pane allor maestro domandorno onde esinginocchio quel huom diuino colle man giunti et gliacchi alciel leuati a dio chiedendo el bisogno de frati

In un momento si uidde uenire molti carri et carrete et bestie assai la uetouaglia non si potre dire che quiui compari ne scriuer mai da perugia et spuleti et po seguire drieto alle bestie ciptadini assai, & da suligno molte uetouaglie daparecchiare insino alle touaglie

Gusta lector la persecta amicitia diquel che giamai servo abandonoe onde ne nasce persecta letitia si come san francesco consoloe la vetovaglia vhavanzo dovitia tanta che molti poveri satioe po secelordin delle sanctesvore che servono a iesu con casto cuore

La prima donna desto monastero di questo ordin secondo in pouertade o che di pouerta ha buon pensiero obseruar sempre per sua charita Je santifico pel suo gran desidero chaue seruire a dio con humiltade in ciel assumpta reuerita et chara cinome della qual fu decta chiara

Nel contado dagobio era una fiera che chiamata era ellupo minino et diuoraua per quella riuiera huomini et bestie et chi uera uicino tanto che la cipta mattina o sera guardie faceuon per ogni camino nellor contado ognuno hauca paura & la terra ancho non era sicura

Francesco sancto in quel luogho arriuo Et comincio colloro a ragionare non altrimenti che se margherita con loration quella fiera legho astante dagobbio una gente infinita poi nella terra lanimal meno & predicando tucti al ciel glinuita po comando aquel crudo animale che gia mai piu a huom facelli male

Cosi a ciptadin che da mangiare gli dellino ogni di fanza foggiorno & lor promesson questo tucto fare ellupo ciascum di gliandaua intorno alle case & botteghe adomandare fecondo bisagnaua ciascun giorno & era mansueto et si fedele che ma pare fulle stato crudele

De guarda se a dio era fedele che non temeua le cose mondane esape chel soldano era huom crudele nimico altucto alle genti christiane riuolfe uer so dio tucte sue uele dodici frati haueua alle mane con quegli chamino mattina et fera per fin che giunse doue el soldano era Et comunche glientro nel suo terreno guardie trouo nimici de christiani chelpreson compagni in un baleno legongli perla gola come ecani stratiando gli batten fralcorpo el feno & coli gli menoron nelle mani dichi gliapresentasse allor signore cheglipunissi secondo lerrore

Quelche glihauea er ii gran barbafforo & era iustitier dogni chistiano che arriuana per quel tenitoro & era di natura crudo et strano & cominciando atormentar costoro el dolce fratice che noi diciano un falmo che canto con tanto amore cha quel pagan, rinteneriua el chore

& domando che uita era la loro on de rispuoseno al suo domandare el nostro delidero ancho thesoro e/follapouerta per cui cerchare andian per ogni regno etenitoro non pensando a martyri o nostra uita per aspectar da poi gratia infinita

91

no ch

Qual al &

ch

8

per

do

Vna

elp

8

8

laf

do

80

ent

Et che e/questo mondo a que uiuenti che uoglion pompe o tesori mondani lasciasi in brieue gliamici et parenti ethefori rimanghano aglistrani quanto erra forte chi crede altrimenti o mori turchi chaldei o christiani sentendo quel pagan illor parlare dispuosegli al soldan rapresentare

Et in quel modo che glieran legati al foldan gli mando inmediate quando el foldano uide qusti frati fiuolse soghignando a sue brigate non aspecto che fussin domandati el dolce pouerel parole grate dopol faluto comincio a parlare a ulo quali del suo predicare

Reuerendo fignor de pensa un poco donde dipende la tua siguoria tucte tue sorze han sigura dun soco o guarda in esso che substantia sia metti tre sensi et tucti tre dun loco glimena un tempo sin che spento sia questi tre sensi ad che hanno sigura priegho signor che tu ponghi ben cura

aleno

lleno

afforo

costoro

more

370d

dare

01

10

ita

uenti

renti

mi

ani

ire

are

ti

rimenti

londani

trauita

La luce e/figurata a tua potenza
el calore a tua buona discretione
ello splendor sie quella semenza
che spande la tua sama alle persone
cosi sanima tua et sua potenza
tre partirha seco in simil conditione
che rapresentan gliessecti di dio
tre in essentia o dolce soldan mio

et chi si desse antender far suggietta
per sorzadi martyri al corpo lalma
se quel cuor doue le mai gratia aspecta
posato el corpo riceuer la palma
quantio per me desidero uedecta
contra del corpo chel senso mi scalma
non ho maggior nimico al mio disso
che piu mingiuri che sal corpo mio

Queste parole tocchorono el chore
al gran soldan che se da se pensiero
& puosea san francesco tanto amore
che uosse star con lui tucto un di intero
& diegli un segno che daua terrore
per tucti eregni sua et pel suompero
che comandana che tucti que frati
douunche eglieron sussino honorati

Vna scelerata di gran presumptione el pouerel richiese di peccato
& san francesco lonuito acceptone
& in casa un chesera baptezato
la scelerata semina menone
douera un gran suoco apparecchiato
& quiui si spoglio questellessecto
entro nel suoco et dixe nienne allecto

Et in quel fuoco stie circha due hore & la feminella lo staua a uedere ehe si pentiua del conmesso errore la gente ui traeua a piu potere & poi del fuoco sui usci disuore sue carne ricoperse che douere questo miracol su tanto euidente challor sibaptezo di molta gente

Eet come eglihebbe elfoldan conucrtito
& quella meretrice et molti affai
di babilona al fin prese partito
co gran seruore spargendo esanctirai
& peruenuto a litalico lito
el fructo sece dir non potre mai
per la uirtu gli daua iesu christo
al tutto saceua della gente acquisto

In questo tempo a un lor romitoro
disopral borgo a monte casale
capitor tre ladroni et uu sra loro
non men che glialtri tentato a sar male
& giunti quiui tucti in casa entroro
& domandar del frate principale
enon ricordan dio piu chaltri sancti
& chieson da mangiar per tucti quanti

Euera un frate di nuouo uenuto
da fan fipolcro borghigian che gliera
che non hebbe paura et non fu muto
& dixe che del pane non uenera
credete chio non uhabbia conosciuto
uo state alla pet al passo ogni sera
le fatiche de poueri rubate
quegli uccidendo edanar ui giucate

Disposto sono dirui a tudi iluero perchi non curi questa mortal uita enibisogna fare un buon pensiero di far della prouincia dipartita al borho eglie chi ha di uoi lontero uostra fortuna iuegho stabilita chembrieue el cielo ui dara per sorte che uoi farete tudi mala morte

ché brieuo tucti a tre partiron via esalirono il poggio in un'momento egiuon sequitando la lor via ciascun di questi tree/mal contento cerchan la lor uentura oue la sia el frate che a lor decto have quello a casa stava et giunse el pouerello

El frate dixe quel chera seguito
& che del pane enon uosse lor dare
& come ciaschedun sera suggito
oime dixe eseneuuol portare
francesco sancto el frates bigottito
per ubidire egli conuenne andare
en brieue al passo costor ritrouaua
chiese perdono et pane et uin lor daua

Per parte di francesco dixe alloro che uenissimo a bere et a mangiare alla lor uoglia nel lor romitoro ne mai di ginocchion uosse leuare che tudi tre al frate perdonoro rendengli la sacca et presono aparlare di san francesco et della sua fama uolendol uicitar po che gli chiama

Dicendo tucti andianui dominatina

& uedre qi che dice et quel che uuole
prefol partito per gratia divina
messoniti in uia insul leuar del sole
& giunti allui ciascuno il capo inchina
& abraccionlo sanza sar parole
podisse loro uostra gagliardia
non metterebbe uita oue non sia

Vedete uoi che uoi adoperate
cotro alle uoglie et forze di uostralma
& al sin uostro che neriportate
del uiuer ne peccati in tanta calma
la pena eterna un po considerate
& che perdete la diuina palma
& cost dolcemente amaestrati
gli converti et si si secion frati

Et so volessi col mio breue dire di costui chiuder la sanctita grande non harei forza et non harei ardire chel ciel di lui ogni di, gratie spande stupeude cose celeste alte et mire pascendol popol delle sue uiuande andaua sempre per terre et castella si come uera in ciel sucente stella

Da poi almonte fancto della uerna
el quale elesse per suo habitare
considerando della uita eterna
gran penitenza sempre uosse fare
doue idio questa ardente lucerna
al sin quanto lamo uosse mostrare
che transformo lamor in nella amata
passion dico da iesu portata

Do

ch

00

titi

81

tri

20

da

Cor

dug

agi

oct

che

**fepp** 

uent

recar

Annio

quan

cano

&la!

duan

chep

dako

acha

Done e

aprell

ognij

laqual

chedo

con gr

e/ciech

X mol

Sopra diquello monte un feraphino gliapparue erucifixo con fei ali & quando a fan francesco su uicino nel sacro corpo senti cinque strali lemani epiedi el costato divino ferito si trouo di ta segnali che chioui rileuauan tanto accorto chel dito si, metteua nel ritorto

Duanni ando pel mondo elpouerello con cinque piaghe che gliebbe da xpo perche di gratia allui le chiefe quello & cosi di sue uoglie fe lacquisto o diuoti christiani chiesu ma quello che dai esus sussessi sulla pouerta lanima aiuta & e/riccheza poco conosciuta

Se Noe iusto da dio su electoralmondo ristorar chera dissatto el padre Habraam dopo lui benedecto nel sancto seme et in ogni suo acto ex Moyse benche susse susse parta a lu parlasse et hauessi ogni pacto non hebbe nel suo corpo un tal sigislo mirabilnel pensare et più adillo

Ediscepolidi christo che chiamo e martiri che lui hanno feguito elancti confessori et uergini po tanto gran'dono nohanno confequito perche nellun di lor mai tanto amo quanto francelco che glifu gradito et come in terra per amor fu primo che fia ancora in cielo per certo stimo

Dopo eduanni el nostro buo monarcha Loprel dimostron piu che la mia uoce christo iesu gli uolse dar riposo condure al porto la sua fancta barcha tirarlo al cielo et farlo gloriofo & lalmadi uirtu shuata et chalcha trasse del corpo tanto gratioso accopagnata in cielo con suoniet canti da gliangioli di dio et altri fancti

Correndo lanno del uerbo incarnato dugento uenzei poi con mille appresso a giorni quatro del mele chiamato octobre el di del sabato su desso che di uita pallo quel huom beato seppellito in domenicha confesso uentanni al mondo fece penitenza recandoti lun mille in confequenza

Anni quarantacing haucua apunto quando passo della presente uita canonizato fu faccendo funto & la sua sanctita su stabilita duanni po che di uita defunto che papa gregor fece,partita da Koma et uenne per infino ascesi & chanonizollo line sua paesi

Doue edimostra quo eglihabbia gratia aprello a dio queltalma beata ogni persona eripiena et satia laqual dimanda allui inginocchiata che dogni aduer sita dogni disgratia con gran celerita e/liberata e/ciechi atracti et muti liberati & moltimortifon risuscitati

Oterre gloriose chatalfancto honor portate con gran reuerenza e prieghi sua ui tolghon dogni pianto testimonanza ne rende horenza doue honorato lui e/stato tanto che hora in cielo alla diuina essenza priegha per tucti grandi et piccolini a lu deuoti che son fiorentini

la deuotion che hanno hauuto quegli pe gran conventi son nella lor foce dellordine minor leggiadri et begli drento alle mura tu hai fancta croce & alle mura apresso e/monticegli luno e/di frati laltro ui sta donne dellordin di costui uere colonne

A monticelli ue il suo mantello col qual frácesco el suo corpo copriua di poco prezo gto al mondo e/quello ma da stimare molto piu chi scriua quiui rimafe lassato da ello meritamente alla casa giuliua perche di sanctita son si persecte che sanza dubio a dio le sono accepte

Di fuora poi se con diligentia di ueder tucto uoglia haral tuo chore tu ti uedrai innanzi alla prefentia elluogho a fielol di fan faluadore padri ui trouerrai'di riuerentia & un gioiello di molto ualore el'qualeinuouamente uc'uenuto si come allalto idio eglie piaciuto

Et e/la chappa desto pouerello chen dosso insulle carni lui portaua un riccho dono per uirtu e/quello ma di uil prezo come lui ufaua & quanto degno sia questo gioiello dimostra chi laue quanto lamaua che que signor a chi e/fu, donato dugenseptanzei anni Ihan perseuerato Elhan tenuto molto diligente
con molte ferrature et chiaui affai
& quando elomostrauano alla gente
lor diuotion non tipotreidir mai
pe prieghi di francesco ueramente
sempre scampati son da tucti eguai
se prieghi di costui non sussin stati
sarien gran tempo sa gia rouinati

Madital protection gia facti arditi non estimauan che dio lor nocesse costoro eron'tanto in superbiti che iusto parielor chel ciel cedesse di tanta gran superbia hor son puniti come ciascun di lor mal sar elesse; dio gliha dispersi sanza alcun riserbo come inimico di ciascun superbo!

Perche el pouerello con diuotione fempre amo la profonda humilta cesso dal priegho suo et loratione crescendo di costor la iniquita & confermati in questa ostinatione non meritoron piu tal dignita & giustamente tanto mal punito fu questo dono dallor transferito

che non si lascia al senso caualcare
& segui di giuistitia ogni douuto
accioche tanto ben glihabbi a durare
a poueri orphani prestin sempre aiuto
persenerando nel bene operare
& se cosi farete o siorentini
signor sarete de uostri uicini

Etaduocato harete questo fancto
se temerete idio con tucto el chore
el quale apresso a dio accepto e tanto
che alchuna gratia gliniegha elsignore
& chi ricorresotto el suo amanto
diseso egliene col divin fauore
& come in terra ad se lha assimilato
in cielo presso adse lha exaltato

Ofan francesco tanto gratioso a chi thonora et chi tha in deuotione a suo tribulation tu dai riposo in uita et dopo uita faluatione padre benigno giusto et si piatoso dichiunche ha fede alle tue orationi tu prieghi idio per lui che in eterno lo guardi dalle pene dellinserno

Et seper caso uien che sia inuiaggio & habbi in san francesco riuerentia & ogni giorno poi nemostri saggio dhauerlo nel suo chore alla presentia per sui san fracesco di uantaggio priega xpo iesu conreuerentia che per sua gratia et per la sua uirtute eloconduca alporto di salute

Et che loguardi diman dassassini
ne che da traditor non sie ingannato
da salse lingue di tristi uicini
et che a torto anchor non sia accusato
& che lo guardi dalli malandrini
& sempinnazi a dio sta inginocchiato
et per quelpriego gratioso et buono
tucti e suo serui liberati sono



Finitalauita et miracoli del glorioso fancto Fracesco. Fece stampare maestro Zanobi della barba.

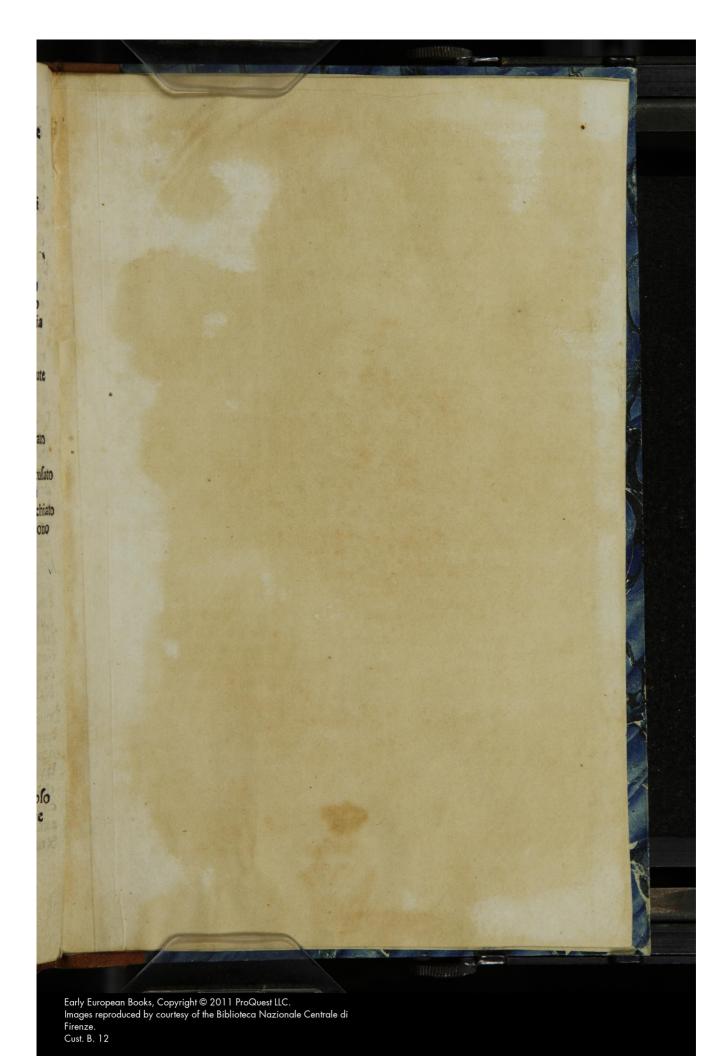



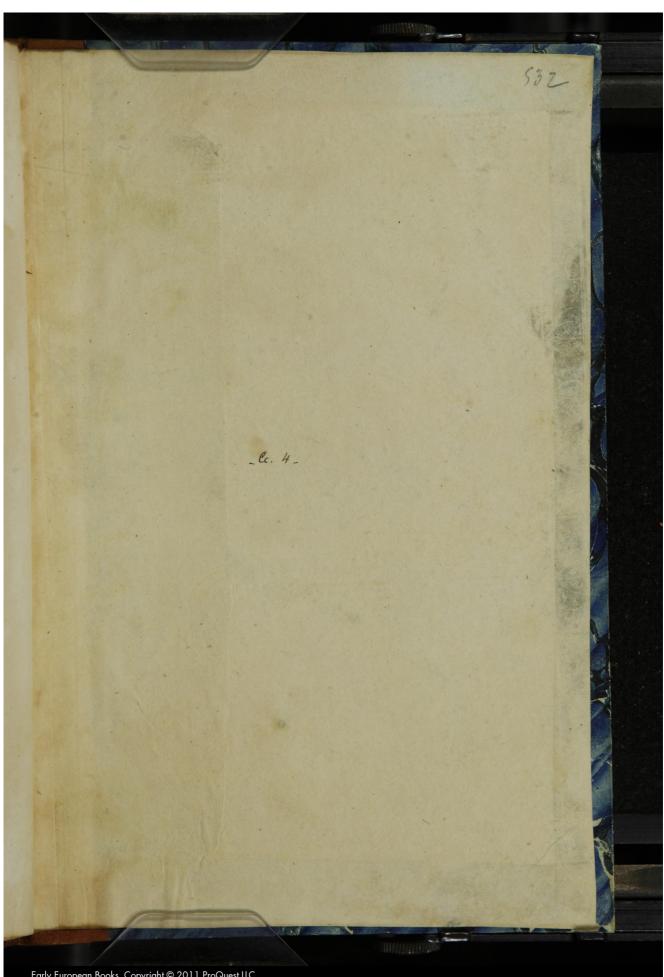